#### ASSOCIAZIONI

Esco tutti i giorni eccettuata la Domenica.

Associazioni per l'Italia L. 32 all'anno, semestre e trimestre in proporzione; per gli Stati esteri da aggiungersi le spese postali. Un numero separato cent. 10,

arretrato cent. 20. L'Ufficio del giornale in Via Savorgnana, N. 14.

# 

## E DEL VENETO ORIENTALE

INSERZIONI

Inserzioni nella terza pagina cent. 25 per lines. Annunzi in quarta pagina cent. 15 per ogni linea o spazio di linea.

Lettere non affrancate non si ricevono ne si restituiscono manoscritti.

Il giornale si vende in piazza V. E. all' Edicola e dal Tabaccaio. in Mercatovecchio signor A. Cotantini.

## I giudizii altrui

Quando noi leggiamo nei giornali stranieri dei giudizii sull'Italia, che ci sembrano grandemente offensivi, ce ne risentiamo in alto grado, perchè quello che colpisce la Patria, colpisce noi tutti. La cosa è naturale. Ma se poi ci pensassimo un poco sopra, vedremmo, che una parte di colpa ce l'abbiamo noi stessi: vale a dire, che l'hanno quelli che l'hanno. Gli stranieri vi giudicano sovente da quello, che i nostri, o pochi o molti che sieno, dicono e fanno e delle loro voci, dei loro atti mandano l'eco anche al di fuori.

ı di

e go-

solo

netico

mitivo

00

UR

W

ALI

Che volete, che pensino di noi gli stranieri quando nelle battaglie politiche non odono già il contrasto delle opinioni, le prove che gli uni fanno di convincere gli altri, e di convincere il pubblico, ma odono invece accuse ed ingiurie delle più atroci, e però pare bugiarde, ripagate d'ingiurie ed accuse simili dagli altri? Quando certuni mandano il loro disprezzo a certi altri in tutte le forme perchè avranno da stimarlo gli stranieri, se noi non li stimiamo e non ci stimiamo a vicenda? Essi ci credono spregevoli tutti, non potendo porvi il torto di credere, che accusandoci smentiamo. E così, sebbene sieno pochi gli agitatori, che fanno chiasso in paese, e sempre quelli, come i soldati che passano e ripassando sulla scena fanno in dieci un reggimento, come non crederanno che sieno molti proprio, o tutti, se nessuno dà loro sulla voce.

E così, come volete, che gli stranieri dicano, che gl'Italiani sono gente seria, quando fanno delle bastonate, delle piazzate, delle dimostrazioni ad ogni momento? O che i rappresentanti della Nazione si occupano dei suoi interessi, se nella sala delle sedute quattro quinti almeno sono sempre assenti?

E come poi anche diranno, che l' In talia in questo quarto di secolo ha pure progredito in molte cose, se tanti dicono nei giornali. che è una miseria quello che ha fatto, seppure non è tornata in dietro?

Hanno da stimarsi gli altri, se noi non ci stimiamo e non ci rispettiamo reciprocamente, ma anzi ci vituperiamo e diminuendoci reciprocamente diminuiscono il paese nella stima del mondo?

Sarebbe pur tempo, che si smettesse questo vezzo, e che ci mostrassimo piuttosto tutti i giorni quello che si è fatto e quello che ci resta da fare, che è molto più; che si ajutasse chi cerca di far bene, senza accettazione di partito, o di persone, che per far riconoscere meriti nostri, cominciassimo dal riconoscere gli altrui, che mostrassimo tutta la nostra buona volonta nel disseminare almeno i germi delle opere belle ed ntili a cui vogliamo tutti condurre.

Se questo non facciamo, ed invece deprimiamo l'Italia nella opinione del mondo, per deprimere noi stessi, avranno ragione gli stranieri di dir male della nuova Italia e che non valeva quasi la pena di farla.

#### UN DUELLO MORTALE

Perchè si veda, con un esempio Odierno, quanto il duello sia barbaro e quanto importi di tegliere un così crudele pregiudizio alla società, ristampiamo dalla Gazzetta d'Italia il seguente articolo.

Il duello non si distrugge con frasi o con provvedimenti governativi. La Nazione deve levarsi invece e scuotere da sè stessa i duellisti, cioè coloro che, Politicamente e civilmente chiamandosi

democratici, intendono poi di ridiventare gentiluomini per farsi un poca di inviolabilità colla epada.

Torniamo u raccomandare lo studio della Associazione che abbiamo proposto ieri.

Cesare Parrini. Giacchè tante volte in oraggio alla pubblica opinione lo facciamo per uomini che ci furono o indifferenti o nemici, ci concedano lettori che vestiamo a lutto il giornale e che versiamo nella loro confidente amicizia l'amarezza che ci prorompe dal cuore nel piangere a calde lagrime l'amico, il collega, il redattore costante e fedele, ahi troppo presto e troppo barbaramente rapito per mano omicida all'affetto degli amici, alla stima di

Come già annunziammo nella Gazzetta di domenica, il nostro corrispondente di Firenze, più aggredito che provocato da persona a lui sconosciuta, ebbe con esso un duello, conseguenza del quale si è questo inenarrabile lutto.

Il cav. prof. Cesare Parrini, dopo circa tre giorni di atroci spasimi, spirava alle 2114 pom. del 22 corrente.

In linguaggio convenzionale si dirà ch'egli è morto in seguito a ferite riportate in duello: ma davanti ad un cadavere ogni menzogna conviene che si taccia e quindi a noi sia concesso di dire che la sua morte più che ad un duello ci somiglia dovuta ad un assassinio premeditato.

Nemici di questa finzione o di questo pregiudizio sociale, che dir si voglia, il duello, e nemici per una convinzione sempre più raffermata da quanti più duelli si succedono, potremmo qualche volta concedere che quello fosse un mezzo qualunque di regolare una questione di onore tra gentiluomini.

Ma vi sono duelli e duelli come vi sono gentiluomini e gentiluomini.

Non basta a chi nacque col bernoccolo dell'assassino prendere l'arme del gentiluomo della vecchia stirpe, invece che il coltello del beccaio od il trombone del brigante per compiere un delitto di sangue, perchè l'assassinio si dissimuli sotto le forme ingannatrici di un regolare duello.

Non restano nè parole nè forme per nobilitare e scusare azioni tristi ed indegne!

Ahime! de' veri gentiluomini si è perduto il seme, ed il numero che se ne attribuiscono il nome, gli usi ed diritti diventa ogni giorno maggiore! E tempo sarebbe cho la legge strappando loro la maschera dal volto gridasse alto: voi non siete de' gentiluomini, siete de' delinquenti comuni: la dunque nell'ergastolo e nella galera co' condannati per omicidio premeditato senza attenuanti: e a duellomania ritornerebbe quello che essa merita di essere! Ma intanto, l'amico nostro non è più e la giustizia sociale sarà forse lenta o tarda a vendicarlo!

La causa del duello è nota. Per una di quelle inesatte relazioni di qualcuno de' reporters, de' quali si serviva il nostro corrispondente, egli, raccontando il processo di una donna, non fu, a quanto si afferma, troppo preciso nel riferire i rapporti dell'imputata con uno de' suoi amanti. Questi provocò, o meglio aggredi, l'amico nostro per dar motivo ad una così detta partita di onore!

Ma, vivaddio, quale onore era qui da ripararsi col sangue del nostro redattore? L'onore forse della donna florentina, condannata ad 8 anni di carcere? L'onore forse di colui, il cui nome rispettato era stato mescolato nelle gesta della triste donna? Ma chi per volontà o per disgrazia, si avvoltola nel fango come può lamentarsi che altri lo trovi infangato? Quando per caso o per volere l'uomo di una classe superiore si aggira per ambienti viziati, respira l'aere del delitto e del lupanare, qual meraviglia se vi lascia un lembo di reputazione e se anche, per errore, altri lo confonda nella compagnia della società equivoca in cui lo sorprende? Quando un nomo si trova in una di tali false situazioni, dovrebbe sentire l'obbligo di dare spiegazioni e non vantare il diritto di chiedere soddisfazioni, come se fosse stato accusato

o sospettato mentre viveva nella più

regolare posizione che l'uomo enesto e bennato deve scegliere e conservare l

La causa dunque non era di quelle che possono dar luogo ad un duello: poteva essa tutt' al più meritare indulgenza e commiserazione dalla giustizia punitrice, la quale, in Inghilterra, non risparmierebbe ad un gentiluomo che vi fosse coinvolto, una di quelle severe reprimende che soltanto i giudici inglesi sanno fare a coloro che escono pel rotto della cuffia dall'applicazione delle leggi penali.

Era quindi dovere supremo dei testimoni chiamati: 1. di tentare di comporre la cosa senza dar luogo a duello; 2. divenuto necessario il duello, scongiurarne ogni più triste conseguenza.

A questi due canoni di giustizia, ai quali debbono innanzi tutto conformare la loro condotta: i padrini d'ogni duello, come e quanto s'uniformarono i quattro testimoni dell'assassinio del nostro corrispondente ?

Speriamo che la ginstizia sapra e vorrà ricercarlo e stabilirlo severamente rigorosa. Ma dalle relazioni dei giornali noi abbiamo luogo di dubitarne.

Si combinò il duello all'ultimo sangue. L'azione durava circa tre quarti d' ora.

Gli assalti non furono meno di 12

Fino all'ultimo assalto il cav. Parrini aveva ricevuto dieci o docici ferite leggere, o meglio scalfitture nel braccio; quindi si capisce che a quell'ultimo assalto egli, stanco morto, col braccio indolenzito da colpi, non sapesse o nun potesse parare e schivare il colpo di punta che dall'alto al basso lo coglieva al basso ventre accosto al fianco destro, penetrando la sciabola per un 6 centimetri nel ventre dall'alto in basso e compromettendo evidentemente qualche viscere importante.

Il nostro corrispondente, in tutto il combattimento non aveva fatto che parare, parare e parare: più volte aveva potuto colpire l'avversario, che, meno esperto, si era lasciato spesso scoperto dal petto in giù. Parcini non fece mai un attacco, molto meno quando ne aveva il destro. Si vede che nel suo animo sempre generoso, avesse deliberato di non uccidere quell' nomo, che per così dubbia causa, quale quella del grado delle sue relazioni con donna da conio, comprometteva e vita e nome di due nomini e di due famiglie.

A noi pare che per tutti questi indizi la colpabilita de' padrini, in ispecie di quelli dell' uccisore, sia anche troppo assodata, tanto che la giustizia non debba colpirli con mano leggera. Giacchè con altri padrini, o men ligi al primo o men proclivi ad esagerazioni, lo scontro avrebbe dovuto terminare con le prime ferite, se contrario non era, come pare, l'avviso de' medici, o rimettersi la partita, e ad ogni modo intercettare il colpo fatale, tirato nel momento in cui l'altro non riparava, gridando alto con la prontezza che la emergenza del caso richiedeva.

I duellanti lasciarono il campo senza salutarsi e senza stringersi la mano. L'amico nostro sorretto dagli amici era condotto nella villa ospitale dei marchesi Torrigiani, ove, malgrado le maggiori e migliori assistenze, ha dovuto soccombere.

Ed ora mentre noi lasciamo alla giustizia degli uomini la cura di vendicare questa morte immeritata, mandiamo un addio disperato all'estinto amico.

Ne la mente ne il cuore ci reggerebbero oggi per dire di lui scome conviensi, come nomo, come cittadino e come letterato egragio oggi, noi non piangiamo che l'amico carissimo, barbaramente strappato ad un affetto che sapra sopravvivere alla sua tomba, perocch' egli fosse buono, affabile, generoso, espansivo, pieno di nobili istinti e diremmo quasi di infantile dolcezza di carattere! E dire che cost non vedevamo la fine della nostra amicizia! Non questi erano i progetti, che facevamo ne' fidati colloqui! Non questo era il distacco, che intravvedevamo da lungil

Non sono molti mesi cae il prof. Cesaro Parrini teneva nella sala del Circolo Filologico di Firenze un'ap-

plauditissima conferenza sul Duello. Chi gli avrebbe detto che con la vita confermerebbe le opinioni dello scrittore.?

Ah! possa, la tua morte, o carissimo amico nostro, servire di civile lezione ad una società che nel parlar di progresso ogni giorno più retrocede! Tu che fosti scrittore altamente civile, possa con tua morte portare un colpo fatale a questi vieti pregiudizi sociali, a queste false leggi di cavalleria, che non garantiscono i buoni e danno mano libera a' cattivi! Possa la tua morte servire di spinta alla società per invocare un provvedimento contro questa baldanza di sciagurati, che con l'inginria e con la violenza spingono i pacifici cittadini, gli scrittori coscienziosi a sfogare la loro rea libidine di sangue! Possa dalla tua morte iniziarzi quella salutare reazione, che sola potrà restituire ciascuno alle proprie abitudiui, alla propria condizione e cessare questa orribile confusione di nomie di cose per cui oggi muore di ferro chi per tutta la vita ebbe la nobile missione di protestare contro l'uso del ferro nella definizione delle private vertenze.

Addio, o nostro collega ed amico; il nostro pianto bagnerà per lungo tempo la terra che coprirà la tua spoglia e finchè la vita e l'ingegno ne durino trarremo dalla tua tomba la forza per combattere le opinioni, i pregiudizi, delitti, che a te hanno dato così presto.

la morte!

#### L' Italia depo la catastrofe di Custoza.

L'esito disgraziato della guerra avea portato un colpo irreparabile alla popolarità del partito moderato che voleva ancor operare mediante Gioberti ed altri illustri che vedevano solo che l'egemonia piemontese potesse salvare l'Italia. Il Piemonte ha diritto e dovere d'imporre la sua azione egemonica a tutta la nazione italica, così scriveva il Gioberti nel suo Rinnovamento; e siccome era sostenuto dal vecchio partito nazionale, capitanato dal Balbo, dal d' Azeglio, dal Pinelli e da altri, di cui Cavour si valse bensi del loro ingegno, ma essendo uomo eccezionale, ricco di cognizioni positive intorno all'economico, all' amministrativo ed al traffico; Cavour comprendeva che l'autonomia si dovesse buscarla di fuori, a quindi anglico nelle idee e gallico nella lingua; apparecchiò più tardi l'unione della Penisola, col rimuovere tutti gli ostacoli che i governi europei, compresi i più civili, osteggiavano il nostro risorgimento, appunto per paura della prosperità commerciale, cui a loro danno giungerebbe in breve la patria nostra quando riescisse ad essere libera ed una.

I due principi di cui i nomi aveano servito di punto d'unione agli amici della libertà temperata, Pio IX e Carlo Alberto, perdettero ogni prestigio, Non parliamo di quello di Napoli che non ebbe mai forza di affascinare nessuno, sebbene tentasse con malignità traditrice, di essere propenso alla causa italica, come già accennammo nei fatti del 15 maggio, che svelarono il traditore nefando. Il partito mazziniano si risollevò più fiero e provocatore di prima, e Mazzini avendo pubblicato uno scritto in cui diceva « che i principi avendo a mancato al loro compito, ed essendosi: mostrati traditori della libertà e dela l'indipendenza; era mestieri far appello al popolo, sostituire la guerra « del popolo alla guerra dei re, e go-« vernare l'Italia democraticamente. »

Un agitazione vivissima pertanto si era manifestata a Roma, a Firenze, a Venezia, a Bologna, quando si seppero gli avvenimenti di Lombardia; l'odio: contro lo straniero divenne sempre più. grande e più esteso. Welden scriveva da Padova a regi Commissari sardi in Venezia, comunicando la capitolazione 9 agosto sottoscritta da Hess e Salasco, capitolazione che portava un armistizio di sei settimane come preludio di un trattato di pace. Che i patti erano la linea degli Stati rispettivi e la linea delle armate. Le fortezze dovevano essere evacuate, come pure gli Stati di Modena, di Parma e Piacenza: che la convenzione si estendeva anche a Venezia e alla terra ferma veneziana; che

l'evacuazione della città, dei forti, de porti per parte delle truppe e delle flotta sarda, dovevano ritornare neg Stati Sardi : che la proprietà e le per sone in questi luoghi erano posti sotto la protezione del Governo imperiale

Infuriato il popolo all'udire tale comunicazione prorompe per la piazza « Abbasso il Governo regio! Abbassi i Commissarii! Viva Manin! » i Com missarii chiamano in fretta il Manin, quale giunse a calmare il popolo, fs cendosi mallevadore del carattere e de patriottismo dei Commissarii. i qua non conserverebbero il Governo quando il conservario potesse nuc « cere alla causa italiana »; e quei tr Commissarii dichiarano tosto cessar dalle loro funzioni. A proposito di ch amore immenso fosse da tutti gli itz liani amata Venezia, è una prova esser stati gii italiani non nati, gli angeli cu stodi della sua sicurezza in quella ser dell' 11 agosto, in cui il barbaro Welde comunicò la capitolazione « Hess-Sa lasco ».

Ben è vero che l'avv. Castelli ste bito dopo la lettura della lettera Velden e la deliberazione intorno all medesima, erasi recato dal Manin, e sponendogli la necessità di prendere più pronte deliberazioni per la salvezza della patria. Ma alle otto della sera quando i membri della Consulta dove vano radunarsi coi Commissarii e co Manin stesso, una sanguinosa rivolu zione non poteva forse più evitarsi senz le cure di quegli uomini che quantunque non fossero di Venezia, pure l'amavan come la città nativa e più li Mordit toscano, il Sirtori milanese, il dall'Obia garo friulano, ed altri di altre provinci. seppero adoperare in modo che la tre menda crisi si sciogliesse nel conserva Venezia libera e forte in mezzo all' vasta rovina.

capitano Sirtori del battaglior lombardo, salito su d'una panca, par al popolo che tumultuava minaccioso lo incuoro nella sventura, gli dimostri che era anzi venuto il momento di risco pigliare le libertà accordate al re ra comandò la calma e la dignità insien alla costanza nel volere ciò solo cl l'occasione additava. La voce profonc è fatta rauca dall'ansia e dall'affant onde pronunciava quelle parole, e di tal raggio di entusiasmo sublime ci gli balenava nel viso fecero una gra impressione.

Il popolo si calmo e stette aspettan che i Commissarii regi parlassero; parlo di fatto il Colli in mezzo ad silenzio profondo e terribile, non sapenir veramente come far pubblico l'innatte disastro, che annunziava la caduta Milano e l'obbrobrioso armistizio. Que sera volle il popolo conoscere i fa senza velo e senza mistero, non volen più attendere se non quell'annunzio sventura, che correva un giorno principi in bocca di tutti; e lo imploravano, lo esigevano i buoni Veneziani, perc l'incertezza toglieudo una certa me all'opera ed al pensiero, è tormento rick grave e più insopportabile. I giorni a tecedenti si erano appagati di notizio vaghe e non uffiziali, ma oggimai c desta distinzione pareva al popolo u scappatola per nascondere il vero

Il Colli, uomo valoroso ed integro, cui non era rimprovero il sangue d'A fleri da cui scendeva per madre; solda di Napoleone, decorato sul campo ne da un rescritto reale, ma da una pal nemica che gli avea tolta una gambi impedito perciò di partecipare al guerra italiana colla persona, vi ave mandato tre figli, il maggiore de quali caduto nella battaglia di Gort scrisse al quarto che gli restava, v lasse al campo a vendicare il fratell Uomo siffatto in altri momenti pi teva essere utilissimo a difender V nezia, dove pur troppo al Ministe de della guerra c'era pennria di nomi autorevoli e provati dall'esperienza in quel momento in cui gli nomini azione volevano salva ad ogni costo patria e la libertà, il governare col de speranza di dominare il pericolo, seni ricorrere a mezzi estremi e violen con la difficoltà più grande che pos un uomo avere, nella responsabilità cl gli pesa e sull'onore e sulla vita; er la cosa più ardua e più difficile cl immaginare si possa. (Continue Continue)

#### NOTIZIE ITALIANE

Il terremoto è smentito. La notizia diffusasi a Napoli che siansi uditi dei rombi sotterranei e delle scosse di terremoto a Forio o ad Ischia, s'è constatato che non era esatta.

Trattavasi soltanto d'un allarme prodotto dall'avvicinarsi della terribile data 20 luglio 1883.

Un colpo di cannone esploso da una nave che trovavasi ancorata nel golfo venne scambiato, per un rombo sotterraneo.

L'allarme però ad Ischia continua.

Suicidio di un maggiore. Il maggiore cav. Fiori Giuseppe si uccise verso le ore 11 ant. nel gran Camposanto di Messina. Sopra un biglietto di visita, che unitamente a due lettere sigillate lasciò sullo scrittoio nel proprio alloggio, era scritto: « Nulla dico dei motivi che mi hanno determinato al gran passo; chiedo perdono a tutti. 21 luglio 1884 Messina ».

Una latente malattia, di cui portava impressi i sintomi nel volto, già da qualche tempo smunto ed incolore, lo ha certo indotto alla disperata decisione. Questa è una delle versioni.

Il maggior cav. Fiori era un valoroso soldato, ed era decorato di due medaglie al valor militare.

Era nato a Cagliari nel 1835.

Il senatore Tecchio partito da Venezia per la Vena d'oro, fu sorpreso durante il viaggio dalla burrasca. Giunto alla Vena d'oro dovette porsi a letto affetto da febbre catarrale. La febbre gli ha prodotto una prostrazione grave di forze, ma è annunciato un sensibile miglioramento nella salute di lui.

Quando guariremo? Palermo 24. Oggi nella caserma detta dei Quattro Venti, il soldato Vincenzo Aurusio, napoletano, era stato ordinato alla prigione dal caporal maggiore Calestino Olivieri, per essersi reso colpevole di insubordinazione.

L'Aurusio, munitosi d'un pacco di cartuccie, caricava il suo fucile e faceva fuoco contro il caporale maggiore Olivieri, forandogli la giacca.

Ricaricata quindi l'arma, si disponeva a replicare i colpi, ma il sergente retrocesso Domenico Frusco, affrontandolo coraggiosamente, lo disarmava arrestandolo.

— Si dice che presso a Carditello in provincia di Caserta sia apparsa una banda di briganti. Questa banda avrebbe tentati varii ricatti. I carabinieri stanno perseguitandola.

#### NOTIZIE ESTERE

Il cholera. A Marsiglia infierisce anche il tifo, si deplora l'abuso dell'alcool generalmente creduto un preservativo.

Il cholera inflerisce nel quartiere della Capelette che venne visitato dal Vescovo.

Si dice che il duca di Chartres dara pei danneggiati dal cholera 200,000 lire. Molte case si vuotano e i malfattori che si sono dati convegno in gran numero a Marsiglia le svaligiano impunemente. Venuero commessi due furti anche nel palazzo di giustizia e nei gabinetti del procuratore e dei sostituti della Repubblica.

A Narbona si ebbero 2 morti di cholera. Ad Arles i decessi cholerici furono 9; in questa città manca l'acqua potabile essendosi guastata la macchina alimentante. A Courbevoir una donna venne gravemente colpita dal cholera.

— Da Vienna: I medici asssicurano che l'operaio morto improvvisamente a Pest, è che dicevasi fosse stato colpito da apoplessia, sia invece morto di colera.

A Steinbrüch (Stiria) vi fu un altro caso fulmineo. Il colpito morì dopo 20 minuti.

— Da Parigi. La salute pubblica continua a mantenersi buona; anche oggi nessun caso di colera venne de-

nunciato. Ieri sera l'Accademia di medicina tenne una riunione per udire la comunicazioni sui progressi del choiera in Francia. Si diede lettura di una lettera del dott. Fauvel, ispettore generale sanitario; questi biasima severamente il panico da cui si sono lasciate sorprenpere le autorità municipali di Tolone e Marsiglia; quel panico fu la causa prima delle misure quarantenarie più disastrose per la Francia che la guerra. Il dottor Fauvel persiste ad affermare che il cholera di Tolone e Marsiglia non si propaghera ne in altre regioni della Francia, ne in altri paesi d'Europa, contrariamente a quanto hanno predetto i medici tedeschi Virchow e

Koch,

ha da Parigi che la cosidetta cospirazione nihilista di Varsavia contro la vita dello czar è accolta con incredulità dai nihilisti rifugiati a Parigi. In ogni modo i rivoluzionari russi non sarebbero responsabili che indirettamente. I polacchi hanno cominciato un movimento indipendente in connessione col partito russo della Volontà del popolo, il quale spesso agisce affatto per proprio conto.

Il partito rivoluzionario polacco è il risultato d'un movimento operaio, organizzato fino dal 1879 o 1880, e che ormai possiede tre giornali assai diffusi. Il più popolare è La lutte des classes pubblicato a Ginevra, ma letto in tutta la Polonia; c'è anche a Ginevra l'Aurore, mentre secretamente in Polonia viene stampato il Proletaire.

I polacchi non ammettono nel loro partito, come fanno i russi, anche degli elementi liberali; vogliono tutti socialisti, e non possono affatto possedere le grosse somme di cui si è parlato.

Dalla Bosnia-Erzegovina sono segnalati scontri delle truppe austriache con bande d'armati. Un ufficiale e alcuni soldati vennero uccisi in un combattimento. Insegniti dalle truppe, gli insorti si rifugiarono oltre il confine del Montenegro.

## CRONACA

Urbana e Provinciale

26 luglio 1866. 18 anni fa, in questo giorno, i nostri fratelli, dell' Esercito liberatore entrarono a Udine.

Oggi, indisposti, non possiamo che ricordare la data indimenticabile.

Viva l'Italia! Vivano i suoi caduti, suoi prodi!

Consiglio comunale. Nella seduta pomeridiana di ieri il Consiglio comunale nomino i signori Tonutti ing. cav. Ciriaco e avv. dott. Gio. Batta Antonini a membri del Consiglio amministrativo del Civico Ospitale; elesse i signori Pecile dott. Gabriele Luigi Senatore del Regno è co. comm. Ottaviano di Prampero a membri del Consiglio direttivo del Collegio Uccellis; idem signori Treves Alfonso e Della Rovere avy. Gio. Batta a membri supplenti della Commissione comunale per le imposte; prese atto della rinuncia data dal dott. Antonio Zamparo alla carica di Consigliere comunale; autorizzò la Giunta a trattare coi signori Fenili e Comp. per la concessione d'una caduta del Ledra in Baldasseria; approvò la proposta del Consiglio amministrativo del Monte portante la conferma quinquennale di alcuni impiegati addetti alpio Istituto, confermo per un altro quinquennio nel posto rispettivamente occupato alcuni impiegati Municipali ; stabili l'assegno vitalizio per il dott. G. Batta Vatri medico comunale quiescente; a medici condotti per i riparti esterni della Città nomino i signori Capparini dott. Antonio e d' Agostini dott. Clodoveo.

Uragano a Pasiano Schiavonesco. Ieri verso il tocco di giorno, un violento uragano si rovescio su questo paese. Divelse la cupola del campanile, portandola in un orto discosto; levo anche il tetto di qualche casa che lo aveva di paglia. Nessuna vittima: non si conoscono i danni.

Grandine desolatoria.

Il Consiglio Provinciale Scolastico nella sua seduta del 24 corr. ha trattato i seguenti oggetti:

Ha approvato i verbali delle operazioni degli esami magistrali sostenuti in quest'anno nelle scuole normali di San Pietro al Natisone e di Udine.

Ha deliberato di appoggiare presso il Ministero della Pubblica Istruzione le domande di sussidio dei comuni di Vito d'Asio, Cordenons e Cavasso Nuovo; delle scuole Tecniche di Cividale e Pordenone; e di parecchi maestri che in seguito a malattie od altri infortunii si trovano in condizioni assai ristrette.

Ha approvato il riparte delle 1.1000 state accordate dal Ministero quest'anno in più per gratificazioni ai maestri che insegnarono nelle scuole serali e festive.

Ha approvato la conferma di maestri a Pasian Schiavonesco.

Ha esentato dall'esame di ginnastica Michieli Luigi maestro di Cavasso Carnico per ragioni d'età, e perchè fornito di documenti comprovanti che ha insegnato con frutto detta materia nelle scuole elementari.

Ha approvato il licenziamento della maestra di Latisanotta.

Ha preso alcune altre deliberazioni

Per le latterie sociali si riaprira concorso a premi dal Ministero, ma premi solo in denaro perchè le medaglie sono capitale improduttivo! (P. d. V.)

relative al buon andamento delle scuole.

Latterie sociali premiate. Nel Veneto furono premiate cinque latterie sociali, fra cui quella di Maniago, con lire 200 e medaglia di rame.

Il auo casaro Giango Abele ricevette anch' egli un premio di 50 lire.

all Forumjulii » sara difeso anche in appello dall'egregio avv. Fornera, a cui si aggiungera Alessandro Maria per dare una novella prova del suo affettuoso interessamento all'egregio Direttore del Forumiulii, di cui è amico.

tuoso interessamento all'egregio Direttore del Forumjulii, di cui è amico. Al confratello di Cividale auguriamo una giustamente felice riuscita.

Il Presidente del Comizio agrario di S. Pietro al Natisone farà parte del Consiglio superiore d'Agricoltura.

Gli stalioni. Chiusesi col mese di maggio le stazioni dei cavalli stalioni governativi i direttori dei singoli depositi inviarono al Ministero di agricoltura una completa relazione sul numero delle cavalle soperte e sulle somme introitate per le tasse di monta.

Come è noto 7 sono i depositi, aventi fra tutti 350 cavalli stalloni, di questi 316 furono adibiti ai salti, venendo ri-

partiti in 198 stazioni.

Il numero delle cavalle coperte fu di 10,628 aumentando le tasse riscosse a lire 160,618. Delle 10,628 cavalle presentate alle stazioni 8834 furono coperte per ottenere cavalli da tiro.

Esposizioni di Pordenone e di Udine.

A far parte della giuria per le Esposizioni bovine di Pordenone e Udine vennero eletti i signori Boer dott. Antonio di S. Donà, Calissoni dott. Vitale di Conegliano, Clementi comm. Bortolo di Vicenza, Faelli Antonio di Arba, Galdiolo dott. Luigi di Padova, Lampertico cav. Domenico di Vicenza, Mioni Bernardo di S. Polo, Piva Luigi di Meduna, Zorzi Luigi di Parona all' Addige.

(P. d. V).

Disgrazie. Mandano da Lusevera le seguenti dolorose notizie al Cittadino:

In una notte della p. p. settimana, durante un temporale, furono ammazzate dal fulmine 26 pecore che dormivano all'aperto, una presso l'altra, in cima del monte Laschiplas nel territorio del comune di Lusevera.

Il 23 un giovane di 24 anni, essendo a faiciare erba, venne morsicato da una vipera e poche ore dopo mori avvelenato, quantunque gli fossero state prontamente aprestate le prime cure che l'arte medica suggerisce per questi casi.

Lo stesso giorno nel comune, si incendio una casa ad uso fienile; ma il fuoco non recò gravi danni perche la gente fu pronta a spegnerlo, accorsero per portare aiuto anche parecchi soldati di artiglieria di montagna che da sabato trovasi a Lusevera per le loro esercitazioni.

#### Riceviamo e stamplamo.

Illustre signor Redattore.

Ella democratico vero e non di parata spero si degnera accogliere un umile professore non d'altro che di senso comune, poiche non credo che ci sia cosa più democratica del senso comune, benche si poco comune nei democratici di mestiere.

Nella comparsa in occidente del cholera, di quel nemico asiatico che minaccia di passare le Alpi come le passo
una volta il nemico africano Annibale,
il Governo saviamente ordino delle barriere possibilmente insormontabili a salvamento della povera Italia — e così
avesse fatto anche contro molte altre
pestilenze che ci son venute e ci vengono di la — Dicono i maligni fortuna che anche i ministri hanno una
pelle come noi.

Ora uno degli ordinamenti contro cotesto nemico della pelle ministeriale è democratica è il divieto delle processioni religiose. Qui intendiamoci bene. Chi scrive è tutt'altro che fanatico per le processioni religiose, anzi quantunque si creda ugualmente buon cristiano, piuttostoche divozioni le stima dallo stesso punto di vista religioso per lo più vere distrazioni, e qualche volta perfino imprudenti provocazioni, Cio premesso perche non si creda che qui si trafori qualche altro motivo oltre il senso comune, e ammesso, com è incontestato, che gli agglomeramenti di persone sieno fornite alla propagazione di qualunque contagio, si dovrebbe cominciare dal proibir tutti gli asserbamenti di qualunque indole essi sieno. E o non è questa una massima di senso comune? Ma posto che per non far gridare il popolo si stimi prudente di non proibire le unioni per ragione di culto nelle chiese, dove in fatto una moltitudine affoliata e pigiata fra quattro muri corre pericolo d'infettarsi, si fa innanzi: il senso comune e senza pretese di igiene scientifica ne di senso governativo, grīda a stride:

Signori sviscerati della pubblica salute, non proibite no le processioni, ma comandate invece che il popolo costipato in chiesa, quand' è a mezzo la funzione esca un poco di là all'aperto, e faccia una girata per le strade o per la piazza a pigliare una boccata d'aria libera e pura, e poi rientri pure a fare il resto. Cioò non proibite ma comandate le processioni. Così parla il senso comune che per fortuna non è nè laureato in igiene, nè ministro per la salute pubblica.

Un Professore di senso comune.

Comitato delle feste (pubbliche per il Monumento in Udine a Giuseppe Garibaidi. Come ieri annunciammo, alle 8 pom. si riuni in Sala Aiace il Comitato.

Erano presenti: Antonini co. Rambaldo — Antonini Marco — Alessio Luigi - Artico Sante - Baldissera maestro Artidoro - Barcella Luigi -Bardusco Luigi — Belgrado co. Orazio - Bisutti Francesco - Bonini prof. Pietro - Bruni maestro Enrico - Buracchio Gaetano - Buttinasca Angelo - Cantoni Gio. Maria - Caratti co. cav. Adamo - Comencini ing. Francesco — Cloza Fabio — Cossio Antonio - D'Agostinis avv. Ernesto - De Candido Domenico - Del Puppo prof. Giovanni — Fanna Antonio — Flaibani Giuseppe — Gambierasi Giovanni — Hocke Giovanni — Kiussi Osualdo — Lestuzzi Luigi - Mangilli march. cav. Fabio - Marzuttini cav. dott. Carlo Mattioni Giuseppe — Mattiussi Gustavo - Morelli Francesco - Muratti Giusto - Martini Vittorio - Modolo Pio-Italico — Nascimbeni Francesco — Nigris Giuseppe — Peressini Giovanni — Petoello maestro Mario — Pizzio Francesco — Raiser Gustavo — Rizzani Leonardo — Sarti Alessandro — Sbuelz Raffaello — Segatti Antonio — Trieb Rodolfo - Turolo Romolo.

Presiedeva il signor Giusto Maratti

Presidente del Comitato.

Vennero giustificati parecchi assenti. Il Presidente apre la seduta con una succinta relazione di quanto fece la Presidenza dal giorno 3 maggio p. in cui venne eletta ad oggi.

Accenna alle numerose offerte avute, allo splendido concorso del Friuli tutto, nonche al concorso venuto dal di fuori della Provincia a dall'Estero. Loda la efficace cooperazione dei Comitati cittadini per la raccolta dei doni, nonche di quelli di diversi distretti della Provincia.

Informa il Comitato delle bellissime lettere ricevute dalle LL. MM. e dai Principi Reali, come pure da tanti illustri patrioti

illustri patrioti.

Accenna alle offerte finora pervenute in danaro, cioè oltre a lire 3600 e ad oltre 1000 oggetti fra i quali molti di veramente splendidi.

Viene data lettura del Manifesto-Programma, ch' è assai grande e del quale non possiamo che riportare un sunto.

Scelta adunque assolutamente la domenica 10 agosto p. v.

Contiene brevissime parole di resoconto sul concorso patriottico dei Friulani, poi passa al Programma della festa. Banda cittadina e fanfara di buon

Alle ore 10 ant. sotto la Loggia S. Giovanni per cura della Società Agenti di commercio in padiglioni verrà aperto un Grande Emporio Commerciale di 100,000 articoli diversi. Di più nell'Emporio saranno organizzati molti e svariati trattenimenti, p. e. il giuoco dello Lancia fortuna, il bersaglio ai coltelli, il tempietto di Temi, la macchina Chameroy alla prova, il gabinetto delle

Venditori ambulanti diversi. Vendita

di bibite, birra, caffe.

Tassa d'ingresso alla piazzetta

Tassa d'ingresso alla piazzetta centesimi 10.

Seguiranno manifesti speciali.

Dalle 11 ant. alle 2 pom. svariati trattenimenti nella Sala Aiace. Apposito manifesto spieghera di che

Ingresso alla Sala Aiace c. 10, una sedia c. 10, di

Durante la giornata in piazza e piazzetta — Concerti di diverse bande della Provincia.

See a little to the alexander of a said to

Nonché trattenimenti etraordinarii, Esposizioni storiche, concerti, giuochi diversi ecc.

Alla sera, tosto finite le corse, squilli di tromba annuncieranno l'apertura della grande Lotteria sotto la Loggia comunale — 2000 premi — consistenti in oggetti preziosi, artistici, di utilità e di moda — come orologi d'oro, d'argento, argenterie, stoffe, quadri ecc. ecc., mobili e quant'altro può immaginarsi di bello, di utile e di attraente. Gli oggetti numerati verranno esposti al pubblico durante la giornata nella

quale sarà libero l'accesso fino alle ore 5. I biglietti costeranno cent. 10 l'uno a l'ingresso alla Loggia durante la Lotteria sarà di cent. 20.

In apposite e numerose Edicole verrà fatta la vendita dei higlietti della Lot. teria.

L'illuminazione splendidissima della Loggia S. Giovanni, Piazzetta e Piazza V. E, nonchè della Loggia comunale e Sala Ajace sarà attraente perchè oltre alla luce del gas vi saranno globi alla veneziana, luce di Bengala eco. Poi grande concerto e canti corali.

Aperta la discussione sul programma. presero la parola d'Agostini, Fanna, Del Puppo, Gambierasi, Petoello, Rizzani L. Gambierasi raccomando la massima prudenza sul chiedere molte bande, -Fanna e Rizzani opinano essere queste parte precipua per gli spettacoli sia di giorno che di notte - Del Puppo parla riguardo al trattenimento nella Sala Ajace - Il marchese Mangilli perchè si cerchi di allargare ancora di più il complesso degli spettacoli popolari ed indica un progetto che sarebbe grandioso e tale da ripromettere molto vantaggio - L. Rizzani dice possibile combinare anche una corsa a beneficio del fondo per il Monumento, cercare di aggiungere qualche altro trattenimento e far una giornata di più. Egli offre perciò di lasciare lo steccato delle corse se l'idea viene accolta.

De Candido propone anche una corsa di velocipedi, chiedendo la cooperazione di quei signori che si prestarono nello

spettacolo al Minerva.

Pettoello fa notare la difficoltà di questa corsa, perchè i signori a cui accenna il De Candido, sono principianti, ed è facile non accettino per tale ragione.

Il Presidente risponde al sig. Gambierasi che la Presidenza, come ha fatto fino ad ora, proseguira colla maggiore economia — al sig. Rizzani, ringraziandolo della offerta generosa a nome di tutto il Comitato, ed informando che venne fatto accordo colla Società Tappezzieri per l'addobbo, s quasi combinato coi falegnami. Mercè le offerte generose dei signori fratelli Pecile, del sig. G. B. Spezzotti e del sig. Marco Bardusco, nonchè del largo aiuto dell' Ill. signor Sindaco che mise i magazzini a disposizione del Comitato, spera che la spesa si potra limitare assai. Promette al marchese Mangilli che la Presidenza studierà la proposta sua e quella del signor Rizzani. Porta quindi ai voti il manifesto-programma che viene approvato all' unanimità.

Dopo breve discussione sulla Rapsentanza che deve firmarlo, discussione
alla quale presero parte Gambierasi,
Marzuttini, Mangilli, Bonini, Fanna,
Cloza ed il Presidente, l'Assemblea
delibera che il manifesto debba venire
firmato dalla Presidenza a nome del
Comitato.

Di poi il Presidente informa il Comitato sulla necessità che tutti abbiano a prestarsi nei diversi incarichi nella giornata della festa — tanto per tutto ciò che riguarda la Lotteria, quanto per la sorveglianza del più perfetto buon ordine della festa stessa.

Chiude esprimendo la speranza che il successo della festa carà quale tutti lo augurano, cioè splendido, ordinato e tale da confermare ciò che del Friuli disse or non pochi giorni un'illustre patriota.

Raccomanda perciò che tutti vogliano intervenire alla prossima riunione onde prestare alla Presidenza quel potente ed efficace aiuto finora prestato dal Comitato tutto nell'impresa che ha uno scopo così nobilissimo.

Con ciò la seduta venne levata.

bel torello Schwytz nato ed allevato in Friuli di accertata genealogia, institul a Sclaunico il sig. Mario Pagani noto allevatore ed agricoltore. Egli ha il coraggio di elevare a 2 lire la tassa di monta. Benissimo. Chi non intende approfittare padronissimo, ma ridurre le tasse di monta a 50 centesimi, è dar saggio che non si intende tenere convenevolmente i tori. Meglio gratis se si vuol essere generosi. (P. d. V.)

Vigilanza pel vigneti. Dal ministero d'agricoltura, industria e commercio fu indirizzata ai prefetti, presidenti delle Commissioni ampelografiche, ai presidenti dei Comizi agrari e di altre Associazioni agricole, una circolare sull'organizzazione del servizio di vigilanza pei vigneti.

La Pastorizia del Veneto (n. 14) con-

I dazi protettori — Redazione, Tampellini, Ampliamento del servizio ippico
— Consorzi d'irrigazione — Branzi,
Società cooperativa di Fagnigola —
Zambelli, La septicoemia puerperale —
Forza motrice idraulica nel Veneto —

Locomotiva per l'aratura a vapore -La provincia di Padova all'esposizione di Torino — La Carnia forestale — Demetrio, Pineta e Valle Caccia - Patronato pei pellagrosi - Notizie.

ante

della

azza

lale

è ol-

globi

nma,

ni L.

pru-

ueste

nella

illiga

ra di

-0doc

eficio

re di

iento-

Corse

COTSa

Jam-

nfor- .

anna,

to e

ustre

liano

tente

to in

se 61

stero

o fu

dellø

rest-

As-

anza

con-

and-

pico

anzi,

Albo della Questura. Le guardie di P. S. arrestarono un giovanotto genovese, certo Fonda Giovanni, che dice essere in giro pel mondo da 5 anni senza che avesse potuto trovar mai lavoro. Avrebbe viaggiato Italia, Germania e per altri siti ancora.

Tra padre e figlio. A Roveredo di Pordenone certi Diana Giacomo e Antopio, padre e figlio, per risolvere certe questioni di famiglia vennero a pugni e calci. Toccò la peggio al padre, che riportò contusioni guaribili in 6 giorni, Il tristo figlio venne denunziato.

Repetita Juvant. Volendo procedere mercoledi 30 corr. alla tiratura dei primi fogli dell' Ultra di Dimitry Lopukof, che confermerà un elegantissimo volume di circa 200 pagine, avvertiamo (dice l'Amministrazione del Cica-Cica - Torino, Via Carlo Alberto, 19-20) che col giorno 29 chiudiamo irremissibilmente l'abbonamento di un anno al Cica-Cica, al prezzo di lire 5, che dà diritto al detto

L'Ultra non verrà messo in vendita perchè l'edizione che ne facciamo col consenso dell'autore, è riserbata ai soli abbonati al nostro giornale, ne tireremo solo quel numero di copie che per essi ci sarà necessario.

Chi adunque desidera possedere quel libro che occuperà certamente un posto importantissimo nella storia letteraria dell'Italia tutta, si affretti ad inviare ail'Amministrazione del giornale la suu dimanda di abbonamento.

Potrà inviare il danaro quando avrà. ricevuto il volume.

Congregazione di Carità di Udine. Sussidii per studio sul Legato Bartolini.

A tutto agosto p. v. è aperto il concorso per la nomina degli studenti da sussidiarsi colle rendite del Legato Bartolini per l'anno scolastico 1884-85.

Detto Legato sussidia nell'educazione religiosa, scolastica ed artistica giovani dambo i sessi, nati e domiciliati in questa Città, riconosciuti bisognevoli dijuna assistenza pecuniaria o del loro collocamento in qualche Istituto per assoluta mancanza di mezzi di fortuna o d'industria e meritevoli per indole, attitudine, e costumi intemerati.

Le istanze verranno prodotte a quest'Ufficio debitamente documentate.

Programma musicale da eseguirsi dalla Banda del 40° Reggimento Fanteria il 27 corr. dalle ore 7 12 alle 9 pom. Marcia « Roma » Musone

Petrali

Verdi

2. Scottisch « Manilla » 3. Duetto « I Masnadieri »

4. Mazurka « Un fiorellino » Ziehrer 5. Introd. e cavatina «Ernani» Verdi

6. Pot-pourri « La Giocoliera » Giorza 7. Sinfonia « La Gazza ladra » Rossini

Grande Birraria Kosler, fuori Porta Aquileja, questa sera (tempo permettendo) alle ora 8 pom. concerto orchestrale eol seguente programma:

1. Marcia, Glüch auf, Farbach -2. Mazurka, Elisa, Adami - 3. Sinfonia originale, Solenni — 4. Polka, Adelia, Faust - 5. Finale III. Ruy Blas, Marchetti — 6. Quadriglia, Signori e Signore, Faust - 7. Centone, Il Barbiere di Siviglia, Rossini -8. Valtzer, Spirito viennese, Farbach - 9. Romanza e duetto, I briganti, Offembach - 10. Galopp, Circo, Far-

Stamane alle ore 7 14 spirava dopo lunga e penosissima malattia, nell'étà d'anni 78 Gio. Batta Nardini. La famiglia, dandone il triste annunzio,

dispensa dalle visite di condoglianza. I funerali avranno luogo domani alle ore 9 ant. nella Parrocchia della B. V. delle Grazie.

Ci giunge in questo momento la funesta notizia della morte di Giov. Batt. Nardini avvenuta questa mattina. Di questo buon cittadino, difensore di Venezia, parleremo in altro numero;

### FATTI VARII

Cautela contro i drastici. Senza disturbare lo stomaco e gli intestini, come le pillole ed il the, le polveri di Seidlitz di Moll sono il più sicuro rimedio contro qualsiasi disturbo nelle funzioni dello stomaco e degli intestini.

Prezzo d'una scatola suggellata un florino v. a. Si vendono in Udine alle farmacie di Angelo Fabris e di Giacomo Commessatti e dal droghiere Francesco Minisini.

#### TELEGRAMMI

Lishona 25. Sparsasi la voce che un vapore giunto a Guelva portasse a bordo dei cholerosi, parte della popolazione di Guelva, passò la frontiera portoghese e giunse a Castromarini.

Marsiglia 25. Dalle undici di stamane 17.

Marsiglia 24. Nelle ultime 24 ore quarant'otto decessi.

Marsiglia 25. Stanotte sedici de-

Tolone 25. Dal 23 al 24 di sera ventisei decessi.

Atene 25. Le provenienze dai porti austriaci dell'Adriatico sono sottoposte a una quanrantena di 5 giorni.

Marsiglia 25. Nelle ultime 24 ore trentotto decessi.

Marsiglia 25. Dalle nove di stamane un decesso.

Tolone 25. Da iersera 15 decessi. Budapest 25. La polizia trovò una cassa di dinamite nella casa d'un operaio. Il detentore disse d'averla ricevuta da un operaio italiano.

Roma 25. Il giorno 9 del prossimo agosto si varerà a Castellamare la corazzata Ruggiero di Lauria.

Suakim 25. Terremoto a Massuha: molte case distrutte. Le navi del porto furono scosse violentemente. Gli abitanti fuggirono nei dintorni.

Belgrado 25. Il governo presentò ieri ai rappresentanti d'Austria, Germania e Russia un memorandum riguardante il conflitto colla Bulgaria.

Roma 25. I gesuiti comprarono, sott'altro nome, il palazzo Zuccari per 400 mila lire. Essi intendono fondarvi un'altro collegio. Così i gesuiti avranno a Roma sette residenze.

Vienna 25. Domani si apre qui l'esposizione dei motori, ma la confusione degli oggetti esposti nei locali è ancora caotica.

Il corrispondente da Trieste della N. F. Presse critiva l'imminente ordinanza, concernente i pescatori chioggiotti, basata sul conchiuso di Gorizia, dicendola o parzialmente dannosa ovvero affatto superflua, ¡quindi d'importanza meramente formale.

Berlino 25. L'autorità di polizia ha consegnato a un gran numero di sudditi russi l'ordine di partire.

Questi ordini di partenza sono i così detti Erlaubniss-Scheine ed hanno la durata di sei, di tre mesi ed anche di quindici giorni.

P. VALUSSI, proprietario GIOVANNI RIZZARDI, Redattore responsabile.

#### Articolo comunicato (\*)

Il sottoscritto finalmente risponde a

quel famoso articolo del giorno 17 corr. comparso sulla Patria del Friuli col titolo: Udine in istato d'assedio, nonchè nel giornale Il Friuli di quel giorno medesimo, ove si accenna che un cameriere si permise di far pagare 30 centesimi per due bicchieri d'acqua pura, purissima, quale zampilla dalle nostre fontane. Tutto ciò successe sotto la tettoia in un coupé del treno diretto delle 6.28 pom., secondo l'articolo suaccennato. Per quanto rintracciai non potei accertarmi che ciò sia vero, e così finora non ho potuto conoscere chi sia l'autore di quel grazioso articolo, ad onta che mi portassi due giorni consecutivi alla Redazione della Patria. Il primo giorno mi si promise non solamente di declinare il nome dell'autore ma anche dei testimoni. Il secondo giorno non vollero dirmi, perchè tanto l'autore, quanto i testimoni si saran nascosti dietro le quinte; sono individui che gettano il sasso e poi nascondono il braccio. Si accenna che ciò successe in un coupe, e naturalmente il coupè sarà stato sotto la tettoia, non in casa mia o nel mio esercizio; perciò quello che succede fuori esternamente è meramente impossibile ch'io possa vedere. Si noti bene che il cameriere era il decimo giorno al mio servizio. Non constandomi questi fatti ne dal cameriere, ne dall'autore e testimoni; domando quindi a chiunque abbia un po' di buon senso e un bricciolo di coscienza e onestà di più di quella che possede l'articolista, s'io debbo punire il giovine col licenziarlo e metterlo sul lastrico, quando non mi constano questi fatti. Avverto poi che nel mio Restaurant, in tutte le tavole vi sono recipienti contenenti acqua a disposizione di qualunque, senza che sia mai chiesto un centesimo per essa. Ad ognuno è dato a intravedere lo spirito maligno dell'artico-

(\*) Per questi articoli la Redazione non asnume che la responsabilità voluta dalla legge.

lista, perchè se tale non fosse, avrebbe dovuto amichevolmente avvertirmi, ammesso che il caso fosse vero, e spettava a me chiamar all'ordine il cameriere dandogli una buona lezione.

ANDREA BISCHOFF.

#### DISPACCI DI BORSA

TRIESTE 25 Luglio

Napol. 9.66.— a 9.68.— Ban. ger. 59.45 a 59.60 Zecch. 5.70 a 5.72.;— Rend. au. 80.75, a 80.90 Londra 121.90 a 121.50 R. un. 4 010 91.50 a 91.60 Francia 48.20 a 48.40 Credit 303 .-- a 302 .--48.15 a 48.40 Lloyd ---- a ----Ban. Ital. 48.25 a 48.40 R. it. -. a 93.85 VENEZIA, 25 Luglio

R. I. I gennaio 92.08 per fine corr. 92.08 Londra 3 mesi 25.04 - Francese a vista 99.80 Valute

da 20.— a —.— Pezzi da 20 franchi da 206.50 a 207.--Bancanote austriache Fiorini austr. d'arg.

LONDRA, 24 Luglio 100.1,2 | Spagnucio 93.1,8 | Turco Inglese Italiano BERLINO, 25 Luglio

511.50, Lombarde

93.20 534.— Italiane Particolari.

249,50

VIENNA, 26 Luglio Rend. Aus . (carta) 80.85; Id. Aust. (arg.) 81.70 (oro) 103.25

Mobiliare

Austrische

Londra 121.75; Napoleoni 9.66 12 MILANO, 26 Luglio Rendita Italiana 5 010 ---; serali 94.55

PARIGI, 26 Luglio Chiusa Rendita Italiana 94.40

## Avviso.

Presso l'Amministrazione dell'Ospitale Civile di Udine nel giorno di sabato 9 agosto p. v., alle ore e sul dato regolalore sottoindicate, verranno tenute due private licitazioni per la vendita al miglior offerente delle carte e degli stracci nella sottoposta tabella indicati.

La vendita comprenderà tutte le carte e cartoni, e tutti gli stracci esistenti nel rispettivo magazzino del P. L., senza riguardo alla eventuale maggior quantità di quella in via approssimativa nella detta tabella accennata.

Il verbale di delibera è riservato all'approvaziona da parte del Consiglio del P. L.

Entro giorni 10 dalla partecipazione al deliberatario di detta approvazione, il deliberatario stesso dovrà prestarsi a verificare il preciso peso del genere vendutogli e ricevere la materiale consegna del medesimo verso il contemporaneo pagamento del prezzo di delibera.

Ogni aspirante alla gara dovrà cautare la sua offerta col deposito sotto indicato.

Le spese della privata licitazione e quelle conseguenti alla delibera stare dovranno a carico del deliberatario.

Tabella degli oggetti da vendersi

Lotto I. Carta in sorte, quantità quintali 20 circa, cartoni quintali 0.75, dato regolatore della gara, al quintale lire 25, deposito lire 100, giorno ed ora della privata licitazione, 9 agosto 1884 ore 10 ant,

Lotto II. Stracci, quantità quintali 8 circa, dato regolatore della gara al quintale lire 17, deposito lire 30, giorno ed ora della privata licitazione, 9 agosto 1884 ore 12 meridiane.

N. 551.

#### Municipio di Socchieve. Avviso di definitivo deliberamento.

Essendo stata prodotta in tempo utile dal sig. Luigi Martinis un'offerta di ribasso del ventesimo per l'appalto dei lavori di ricostruzione della Rosta di Socchieve, di cui gli avvisi 30 gingno p. p., n. 430 e 16 luglio corr. n. 551; si rende noto che alle ore 10 ant. del giorno 2 agosto p. v. si procederà in questo Municipio, col metodo della candela vergine, ad un ultimo esperimento d'asta per deliberare al miglior offerente l'indicata impresa.

Il dato regolatore d'asta è di 3401, ferme stando tutte le altre condizioni dei precedenti avvisi.

Dal Municipio di Socchieve, Mediia, 23 luglio 1884.

per il Sindaco F. BEARZI

Il Seg., G. Brazzoni.

### DA VENDERSI 3000 bottiglie

a lire una, sconto secondo la quantità. 🎉 🍇 😸

MARIA DEL MISSIER fuori Porta Villalta.

(3 pubbl.) N. 1101

## Municipio di Latisana

Avviso di concorso per la condotta medico-chirurgica del lo reparto.

A tutto il corrente mese rimarra aperto il concorso di medico-chirurgoostetrico del primo reparto di questo. Capoluogo, coll'obbligo di prestare servizio gratuito ai soli poveri e collo stipendio di lire 2500, comprese in queste lire 400 d'assegno pel cavallo. Il medico avrà inolte il servizio dell'Ospedale, retribuito finora con lire 200

e quello del Carcere con lire 50. Il riparto consta di una popolazione, quasi tutta agglomerata, di eirca 3800 abitanti.

Il servizio è subordinato ad analogo capitolato ostensibile in Segreteria.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al sottoscritto la loro istanza in carta da bollo da centesimi cinquanta, corredata dei seguenti documenti in originale od in copia autentica in bollo legale:

1. Fede di nascita.

2. Fedine penali di recente data. 3. Certificato di buona condotta, rilasciato dal Sindaco del Comune, in cui l'aspirante ha tenuto dimora nell'ultimo triennio.

4. Certificato di sana e robusta costituzione fisica.

5. Diploma in medicina, chirurgia ed ostetricia.

6. Certificato legale di aver esercitato la professione medico-chirurgica: in altri Comuni del Regno.

7. Stato di famiglia.

8. Ogni altro documento d'idoneità. e di merito del concorrente. Latisana, 15 luglio 1884

Il Sindaco G. GIACOMETTI

(2 pubbl.) Comune di Castelnovo del Friuli

A tutto il mese di agosto p. v. resta aperto il concorso della condotta medica di questo Comune con l'annuo stipendio di lire 2500 nette d'imposta di R. M., e con il diritto di cent. 40 ogni visita da pagarsi dai non miserabili.

La nomina è di spettanza del Consiglio Comunale.

Le istanze dovranno essere prodotte, corredate dei voluti documenti, entro l'epoca suaccennata.

Dalla residenza municipale Castelnovo. li 18 luglio 1884 Il Sindaco PILLIN

## AVVISO.

Col giorno 2 agosto p. v. verra riaperta a comodo del pubblico l'antica Locanda Pletti sita in questa città, Via Poscolle n. 24, sotto il nuovo appellativo

#### Albergo alla Città di Roma.

I restauri radicali ivi praticati, il servizio sotto ogni rapporto inappuntabile e la modicità nei prezzi, fanno fidato il sottoscritto assuntore di vedersi onorato da numerosa clientela.

Udine, 21 luglio 1884.

SANTE FERIGO.

## AVVISO.

sottoscritti si pregiano recare a conoscenza dei signori consumatori della Città e Provincia ch'essi tengono, come per lo passato, la vera Acqua di Cilli in casse bottiglie da un litro e Combine May 1 . . . . . . Ast 4 mezzo.

Fratelli DORTA.

Macchine a cucire, modelli recentissimi, primarie e premiate Fabbriche, garanzia seria illimitata, Officina speciale unica per riparazioni.

Convenienza di prezzi, pagamenti ra-

Fabbrica di calze a macchina, Deposito casse forti, Vhertheim di Vienna. Rappresentanze Nazionali ed Estere. G. BALDAN

Udine, Via Aquileia n. 9.



Autorizzata con decreto 29 febbraio 1884

In tutto tre milioni di biglietti, divisi in tre serie.

1 Premio »

I premio in oro massiccio L. 300,000 100,000

3 Premi ognuno > 50,000

3 Premi, ognuno del val. di » 20.000 3 premi da L. 10,000 ognuno - 6

Premi da L. 5,000 ognuno - 9 Premi da L. 3,000 ognuno — 15 da L. 200.000 - 30 da L. 1,000 - 75 da L. 500 ecc., ed altri premi del complessivo valore d'oltre L. 205,500

in tutto 6002 Premi ufficiali del valore totale

di Lire Un Milione

Prossimamente verra annun-

ziata l'estrazione.

## Ogni biglietto UNA Lira

Per l'acquisto dei Biglietti rivolgersi con vaglia postale o lettera raccomandata alla Sezione Lotteria del Comitato dell' Esposizione, Piazza San Carlo, 1 (angolo Via Roma), Terino (aggiungere cent. 50 per l'affrancazione e la raccomandazione di ogni 10 biglietti).

I biglietti della Lotteria di Torino si vendono presso tutti i cambiavalute. tabaccai, ecc. del Regno. In Udine presso Romano e Baldini, cambiavalute della Banca di Udine.

## Fabbrica e Depositor

oggetti per la confezione del SEME BACHI a sistema cellulare

A. OUMAROHO.º Udine, Via Treppo N. 45

## MICROSCOPI

originale Hartnack, Koristka, Reichert

nonche tutto il materiale necessario per file l'esame microscopico delle farfalle e per la conservazione del seme.

All'orologeria

## Luigi Grossi

in Mercatovecchio N. 13 UDINE

trovansi in vendita i tanto rinomati Remontoirs Bachschmid, premiati a Londra, Besançon, Filadelfia e Parigi per la perfetta esecuzione del meccanismo e precisione dell'andamento.

Grande assortimento di orologi da tasca di tutti i generi, Sveglie e Pendole, ed a prezzi molto ribassati. Assume anche le più difficili riparazioni e con garanzia di un anno.

Attiguo all'Albergo d'Italia IN UDINE

## D'AFFITTARS!

anche separatamente, le tre botteghe, che per molti anni servirono ad uso del Caffè alla Costanza.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio di questo giornale.

Le inserzioni dalla Francia per il nostro giornale si ricevono esclusivamente presso l'Agence Principale de Publicitè E. E. Oblieght Parigi, 92, Rue De Richelieu

### ORARIO DELLA FERROVIA

|                                                         | da UD                                    | INE . VE  | NEZIA e vi | iceversa. |          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|
| PARTENZE                                                |                                          | ARRIVI    | PARTENZE   |           | ARRIVI   |
| da Udine                                                |                                          | a Venezia | da Venezia |           | a Udine  |
| ore 1.43 ant.  5.10  10.20  12.50 pom.  4.46 pom.  8.28 | omnibus<br>diretto<br>omnibus<br>omnigus | » 5.15 »  | 3.18 pom.  |           |          |
| du II. ina                                              | da UDI                                   |           | TEBBA      |           | . Aldina |

| ≥ 10.35 s<br>≥ 4.30 pom. | omnibus | ▶ 1.33 pom.           | ≥ 5 — »                     | omnibus | <ul> <li>4.20 poin.</li> <li>7.40 &gt;</li> </ul> |
|--------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| de Udine                 | misto   | Trieste ore 7.37 ant. | da Tricate<br>ore 6.50 ant. | omnibus |                                                   |

ore 5.50 ant. omnibus ore 8.45 ant.

## ESPOSIZIONE NAZIONALE DI TORINO 1884

> 6.45 pom. omnibus > 9.52 pom. > 5.— pom omnibus > 8.08 >

> 8.47 pom. omnibus > 12.36 > | > 9.— pom. misto | > 1.11 ant.

## AMARO DI UDINE

Questo amaro di già molto conosciuto per le sue toniche virtù, non disgustoso al palato viene preferito per la sua qualità ehe lo distingue di non essere spiritoso.

ore 6.30 ant. omnibus ore 9.08 ant.

L'Amaro di Udine riesce utilissimo nelle difficili digestioni, nelle inappetenze tanto comuni nell'attuale stagione, nelle febbri di malaria e nella verminazione dei fanciulli.

Prezzo L. 2.50 bott. da litro, L. 1.25 bott. di 12 litro. — Sconto ai rivenditori.

Si prepara e si vende in Udine da De Candido Domenico Farmacista al Redentore in Via Grazzano — Deposito in Udine dai Fratelli Dorta al Caffe Corazza, in Milano prezzo A. Manzoni e Comp. via della Sala 16 - Roma stessa Casa, via di Pietra, 91.

Trovasi presso i principali caffettieri e li-

UDINE - N. 8 Via Paolo Sarpi N. 5 - UDINE

## DOTT. TOSO Chirurgo-Dentista

DUTT. TOSO Ch rurgo-Dentista

Nel Gabinetto Dentistico si eseguiscono estrazioni di denti radici, si otturano denti in oro, argento, platino, cemento ecc. si fabbricano e si applicano denti e dentiere artificiali secondo i sistemi più recenti e nel più breve tempo possibile, si riducono lavori vecchi o mal eseguiti, inoltre tiensi un grande deposito di polveri dentifricie, acqua anaterina e pasta corallo a prezzi modicissimi.

## TORCE-BUDELLA

DISTRUTTORE INFALLIBILE

dei sorci, talpe, topi terrajoli, topi grossi ecc. ed innocuo affatto per le persone, i cani, i gatti, i volatili ecc. Col TORCE-BUDELLA si è definitivamente risolto il problema della distruzione dei roditori infesti e dannosi.

Si vende presso l'Amministrazione del « Giornale di Udine » al prezzo di L. 1.- con la relativa istruzione.



IDEE CAN WAR ILE E CONTRO LE ZOPPICATURE

preparato nel Laboratorio Chimico Farmacentico di A. FABRIS

in Udine.

L'esperienza pratica, associata allo studio sull'azione fisio-patologica de singoli componenti, ha resa certa la efficacia di questo LIQUIDO, che da molti anni viene preparato nel nostro Laboratorio, e della cui benefica azione ci fanno prova le molte dichiarazioni fatte da esimi Veterinari e distinti allevatori. È un eccitante costituito di rimedi semplici nelle volute dosi, perchè l'azione dell'uno coadiuvi l'azione dell'altro e neatralizzi l'eventuale dannoso effetto di alcuno ira i componenti.

Le frizioni eccitanti ed irritanti sono un pronto mezzo terapeutico nelle principali affezioni reumatiche, nelle leggiere contusioni, distensioni muscolari, distrazioni, zoppicature lievi ecc., ed in questi casi basta far uso del LIQUIDO disciolto in tre parti di acqua. In affezioni più gravi, in zoppicature sostenute da forti cause reumatiche e traumatiche il Liquido può usarsi puro, frizionando fortemente la parte, specialmente in corrispondenza alle articolazioni.

Prezzo Lire 1.50

## ACQUE PUDIE DI ARTA

(Carnia)

STAGIONE BALNEARE 1884

## STABILIMENTI GRASSI EX PELLEGRINI IN ARTA

Il sottoscritto proprietario annuncia ai suoi numerosi clienti l'apertura di questi Stabilimenti avvenuta col 1 corrente e si lusinga di vedersi onorato di un generoso concorso.

Gli Stabilimenti sono anche quest'anno condotti e diretti dal sig. Carlo Talotti.

Il proprietario non ha risparmiato sacrifici per arrecare ai fabbricati quelle migliorie consigliate dai desideri dei signori forestieri, per rendere più comoda e lieta la loro permanenza in questi ameni paesi.

Superfluo ripetere le note bellezze dei luoghi, la dolcezza del clima, le virtù medicinali delle acque tanto per uso interno che per bagni.

Il Governo, riconoscendo la sempre crescente importanza di questa stagione balneare, ha istituito in Arta un apposito ufficio

La vicinanza della Ferrovia con appositi mezzi di trasporto addetti agli Stabilimenti — vetture sempre pronte per gite di pia-cere — camere e appartamenti per qualsiasi classe di persone, cucina nazionale, servizio inappuntabile, Medico e Farmacia in luogo, completano i desideri dei signori forestieri.

La stagione è propizia per sfuggire all'afa della Città ed ai pericoli di epidemie che qui non si conobbero mai.

Dunque tutti in Arta Arta 3 luglio 1884

Pietro Grassi



SPECIALITA IGIENICA

## DITTE OUT OF DEI FRATI AGOSTINIANI DI S. PAOLO

Coll'uso di questa si vive lungamente senza altri medicamenti senza bisogno di farsi estrarre sangue, rinvigorisce le forze, ravviva gli spiriti vitali, affila ed aguzza i sensi, toglie il tremito dei nervi, diminuisce i dolori della gotta, produce ai pedagrosi un mitigamento, purga lo stomaco di tutti gli umori, grassi e mucilaginosi del sangue ammazza i vermi, libera da colica dopo pochi minuti, rende lieti e mitiga il dolore agli idropici, cura e guarisce in un'ora le indigestioni, risveglia il timpano ai sordi versandone alcune goccie nelle orecchie, e turate con bambagia, purga il sangue, e ne promove la circolazione, ed è un perfetto contraveleno: eccita le mestruazioni alle donne, restituisce ossia rimette ii colore ed il buono e bell'aspetto; purga insensibilmente e senza dolori; con tre dosi tronca la febbre intermittente; è un preservativo contro le malattie contagiose, è un espediente, cioè risolve in poco tempo la malattia del vaiuolo e lo fa sparire senza il minimo pericolo; ciò che è più meraviglioso nell'uso di questo ELIXIR è che si può prenderne una piccola e grande dose senza incomodo ed in ogni situazione è stato.

Prezzo alla Bottiglia con relativa istruzione L. 2.50.

Deposito e vendita presso l'Ufficio del Giornale di Udine.

#### FONTE DI CELENTINO - NELLA VALLE DI PEJO Premiata alle Esposizioni di Trento 1875 - Parigi 1878 - Milano 1881

Ricca di carbonato di ferro e gas acido carbonico, fra le acque ferruginose è la più digeribile e gradita al gusto. Viene dai pratici usata con grande utilità per le infiammazioni del ventricolo e degli intestini, per le aflezioni di cuore e di fegato, per le anemie, clorosi e nelle lunghé convalescenze.

Avvertenza. - Esigere che ogni bottiglia porti la capsula metallica bianca con impressovi: Premiata fonte Celentino G. Mazzoleni - Brescia.

In Udine deposito generale presso la farmacia De Camdido Domenico.

## RIGENERATORE DEI CAPELLI

Questo prodotto seriamente studiato è infallibile nella cura dei capelli. Stimolante e nutritivo esso attiva e rinforza il bulbo capillare; distrugge i germi parassitari intercutanei, principal causa della caduta dei capelli e, sempre quando la vitalità del tubo capillare non sia completamente spenta, produrra il desiderato effetto di far nascere i capelli. Arresta immediatamente la caduta dei medesimi o li preserva da qualsiasi malattia cutanea.

L. 5 la bottiglia grande e lire 3 la piccola.

Trovasi vendibile presso l'ufficio del Giornale di Udine.

## 1000. Mille Livres

à celui, qui ayant usè la teinture pour le cor du decteur E. Boese aura encore des cors, Cette teinture extirpe en trois jours sans douleur tous les core

les racines, la peau eudurcie et les pourneaux, sans qu'ils se re produisent. Unique remede infaillible.

Prix pour flaçon, pinceau et cuseignement Livres 2. Depôt à l'administration du Journal d'Udine

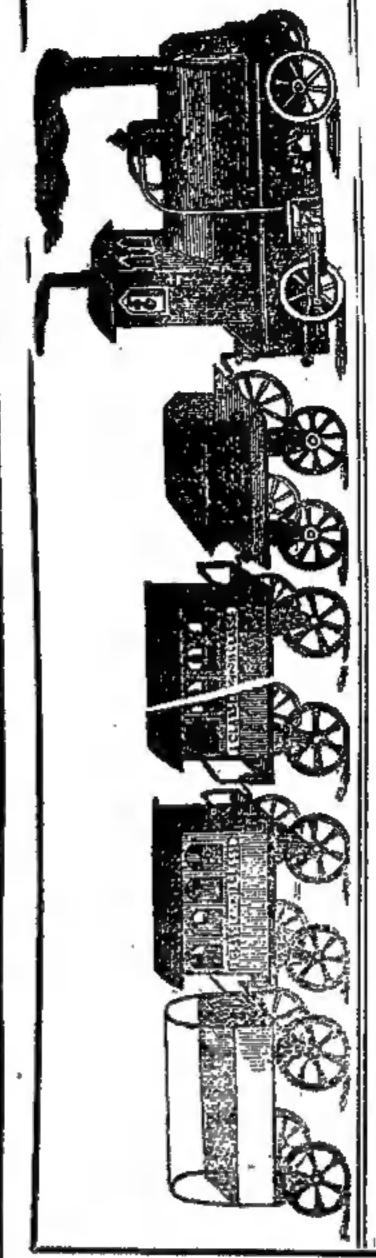

## LOCOMOTIVA a fuoco

ed a molla d'orologeria cost,

## MONTE GOTTARDO

Stazione completa effetto stupendo

Vendesi al negozio e lavoratorio filiale di

DOM. BERTACCINI

in Mercatovecchio

## Brunitore istantaneo

per oro, argento, pacfon, bronzo, ottone, ecc. spe Si vende in Udine presso l'Amministrazione del Giornale in Naz Udine per soli centesimi 75.

## TARMICIDA INFALLIBILE Bier

per la distruzione delle Tarme

L'esito felice ottenuto da molti anni da questa portentosa miscellanea, coll'esperimento fatto d'ordine del Ministro della mell guerra, ha risolto l'inventore di porlo in commercio accio que che il pubblico possa godere di questo sicuro ritrovato.

Esso preserva dal tarlo tutti gli oggetti in Lanerie, in Pellicierie e Panni d'ogni genere, con una spesa mitissima e senza tanta servitù e riguardi.

La vendita si fa in pacchi di diverse dimensioni all'Ufficio del Giornale di Udine. 是一个文字,我们就是一个文字,我们就是一个文字,我们就是一个文字,我们就是一个文字,我们就是一个文字,我们就是一个文字,我们就是一个文字,我们就是一个文字,我们

## POLVERE INSETTICIDA SUCCESSO INFALLIBILE

(Proprietà riservata)

Con questa rinomata specialità si distruggono tutti g'inset cogl come Pulci, Cimici ed altri consimili. Serve anche per le Zanzare bruciandone un mezzo cucchiaj ciale

da caffe in un braciere.

L'uso de la polvere insetticida è il più facile, basta soltant gano spargerla sulla biancheria, nei materazzi, nei letti elastici, nella soltante de la companyone de la company lettiere ove si nidano tali malevoli.

La vendita si fa in pacchi a cent. 30 l'uno presso l'Ammin di fi stratore del Giornale di Udine.

## ACQUE PUDIE

ALBERGO POLDO IN ARTA-PIANO (Carnia)

sito in una delle migliori posizioni della frazione di Piano a brevinai distanza della fonte e bagni, a cui si accede per una strada buon e diretta, comodo, decente, arieggiato, offre un servizo completica, in modo da soddisfare i desideri di tutti a prezzi modicissimi.

Il conduttore e propprietari le at Dereatti Leopoldo

incor

chere

## BIANCO PERLA LIQUIDO

(BLANC DE PERLES) della Casa ALIBERT di Parigi.

Questo mirabile prodotto che ottenne già parecchie medagli ed è usato dal mondo elegante della Francia ha molti benefici e fetti. Previene e dissipa i bitorzolli, le serpiggini, le efelidi, le ma chie del viso, le rugosità ed ogni alterazione della pelle, la qua chera rinfresca ed addolcisce dandole una bianchezza ed una finezza il tempo

superabile. — La bottiglia grande L. 3. Vendesi presso l'ufficio annunci del « Giornale di Udine. » A giungendo cent. 50 si spedisce per pacco postale.